





Copinger 2733? - B. 3124-25 (Ron. 77) [Freuze, Bartolomes de Libri, 1. 1495]



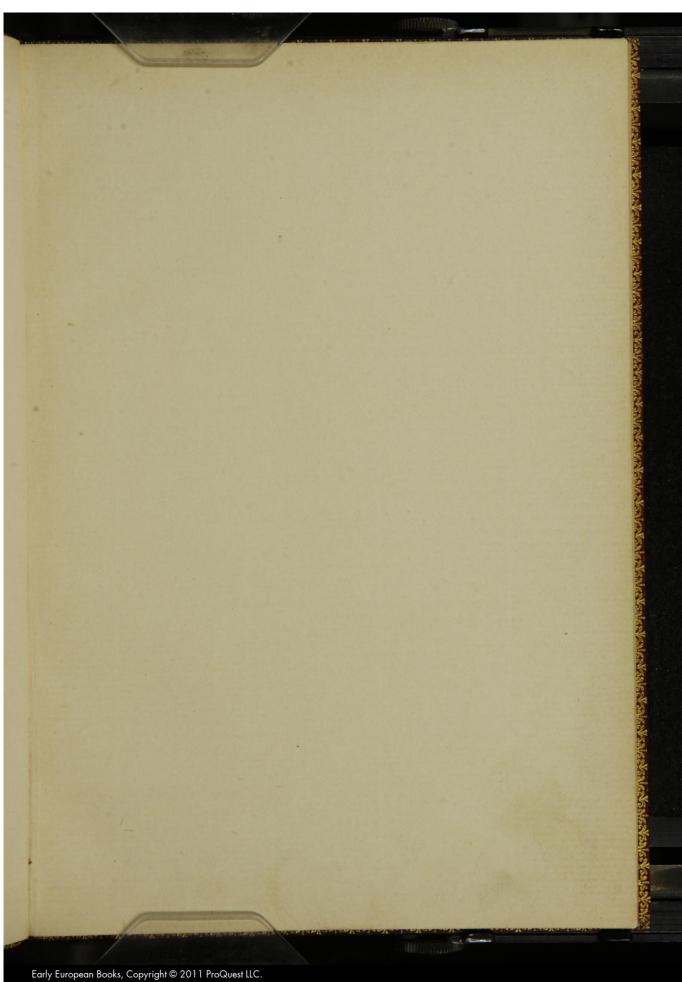





Laconditione et costume delle do ne. Intitolato el Sonaglio.

lua fotana la onde pcede ogni uirtu ogni scientia engegno

chi non ricorre alla tua gran merzede a non inuoca lotuo adiuto degno dalcun principio mai buon fine uede ne da perfectione alcun disegno & ei come uolere uolar sanza ale senza iltuo aiuto o Re celestiale

Et perche spero nella tua clemenza ricorro a te pel tuo aiuto diuino o sopra tucti e Re pien dexcellenza de non guardare almio fragil destino dona alla mente mia tanta scienza che con parole honeste & peregrino sia questa historia a ciascu dilecteuole Excepto che del suo superno regno 9to lamente mia brama & piaceuole

Per raffrenare alquanto la superba del sexo feminile tanto fallace elquale a comportare el cosa acerba beche nel primo moto a ciascun piace. ma chi gustera ben ciascuna uerba terra questa opera una cosa uerace pche egli inteda prima ben chi toglie

Come si truoua in un degno tractato del philosopho docto & singulare siluio che fu un tracto domandato per quel che moglie no uolea pigliare Siluio si glihebbe per risposta dato che piu tosto uoleua maritare laltrui figluole che farfi fubiecto duno animal che pien dogni difecto

Dapoi un suo amico ildimandoe elsuo consiglio, se toglieua moglie & non glidixe di si ne dinoe ma per dar freno algto alle sue uoglie sopra loro uitii alquanto si pensoe & in un sumpto parte neraccoglie

benche ogni lor magagna no glidixe ma buona parte & lepiu uere scriple

Questo Siluio philosopho fu docto & uide molto nella strologia & in ogni scientia gran ridocto fece de libri & non dixe bugia fra quali gsto tractato hebbe codocto piccholo & uero 1 & poi si lo porgia alfuo amico: & questo fu ilconsiglio per iscamparlo da si gran periglio

Quando fu prima ilmondo edificato interamente di tufte le cose & a ciascuna cosa lordine dato di tanta nobilta marauigliose idio per farlo piu degno & ornato di crear lhuomo altucto sidispose simile a se lo fe per grande amore & dogni cofa poi lofe signore

& poi gliuolle dare la compagnia & perche lhuom di lei era piu degno sopra di lei glidie lasignoria & traffela di lui col fancto fegno per suo aiuto: & uuol che serua sia ladona allhuomo&pero di lui latrasse pche la donna lhuomo non superasse

per buo exemplo di chi ha tor moglie Facto che lhuom del mondo fu signore fe molte legge nobile & perfecte fopra ilben uiuere senza alcun errore consideratamente & ben correpte fra lequali fu questa: odi il tenore che alla dona ilmorso in bocca mecte che come serva le convien parlare la doue lhuo quadella ha nulla affare

> Et questo fece perche la natura laconobbe da poco & si leggieri & perche lhuomo no itelle a sua cura fu necessaria cosa tal mestieri · la donna non ha in se niuna misura & el tanto sfrenata in suo pensieri chella no pensa piu la che alla uoglia & ei stabile men chal uento foglia

Ma jo mi marauiglio ben di molti ismemorati & persone bestiale in the che per lor dapocaggin son si stolti che fan contra lalegge imperiale tanto sono accechati & tanto inuolti nelloro fetido amor micidiale che glihano lelor done huomini facte & lor uil femminelle cieche & macte

Ma tosto questo aduiene p gran uiltade Stu midicessi io son deliberato dellhuomo & poco seno della moglie uoler tor moglie per esser seruito peroche male stan quelle contrade o quelle case oue questo incoglie che la donna con sua sagacitade ministri & facci tucte lesue uoglie elbando da sua parte el ubidito che tristo facci iDio simil marito

Figluol tu midomandi di parere fe tu debbi tor moglie o fi o'no: nota le mie parole che el douere & gusta bene se iluero tidiro se tu tisenti sano & da potere fare ilbilogno quelto io non lo fo nota leparte che hauer tibisogna se none uuoi hauer dano & uergogna

Giouane & bello questes laprima parte Se tu dicessi io ne son biasimato riccho & in amor di tucti etuoi & della patria tua & di tua arte forte & gaghardo: & contor la puoi ma se tu usen leggendo queste carte marauiglia mi fo se tu la uuoi se tucte queste parte in te non hai per mio configlio tu non la torrai

Se pur di torla tu diliberaffi uorrei che questo tu antiuedessi prima che tu tileghi tu cerchaffi di sua natione i & lessere intendessi & di sua conditione tu tinformassi dassai, o buona, o bella tu ilsapessi & se ciaschuna parte in lei non corre per mio configlio figluol non la torre

Et se pur tu midicessi io la uoglio pche son ricco & uo dopo mia morte hauere a chi lasciare i io non tistoglio dal tuo uolere: ma emincresce forte di te figluolo & di questo mi doglio che tu timetta neile infernal porte chi tificura fe figluoli harai o se fian tuoi o daltri nol saprai

perche lacafa & io fia gouernato & quando hauessi male a niun partito a questo miparresti smemorato chi tisicura pazzo iscemonito che tu non habbi poi a seruir lei & pero non la torre chio non uorrei

Stu diceffi io lauoglio in ogni modo pche qualche figluolo ella mifaccia pche ilmodo non manchi io tenelodo ma tu mipari una foda bestiaccia & per latua pazia mistruggo & rodo se tu credi chel mondo sidisfaccia chil fece losapra ben mantenere per questo non latorre almio parere

& sto pur male & uiuo mal contento a questo io tirispondo o smemorato che glie me fare una morte che cento male starai tu poi sendo legato & parratti ladonna un gran tormeto tu non sei ilprimo i elsezo non sarai per mio configlio non la torra mai

Et se tu midicessi io credo certo che se la tolgho io mabbattero bene a questo tirispondo benelaperto che tu mipari uscito fuor di tene che tu stai bene & cerchi effer diserto & legherati in sempiterne pene che non es bestia si diuersa almondo la dona, el proprio un facco feza fodo

P.6.2

Che mai no fepie sua uoglia insatiabile Se tu ha donna & hai un buon'amico tucte sue cose uanno a uolonta & non el mai a niuna cosa stabile & a uista si toglie ogni huomo ilsa a uita questa gioia tanto amabile & non si puo per niuna quantita doro o dargento farne niun contracto & pero non la torre che tu se macto

orte

oglio

torte

oglio

orte

iito

to

ei

Horre

nodo

faccia

enelodo

ccia

& rodo

ccia

ontento

norato

e cento

rmeto

farai mai

bene

liferto

ondo fodo

e parere

a partito

Non sa tu che se un uuol comperare asino o bue o mulecto o ronzino prima chel paghi lo uorra prouare se ben ualesse manco dun fiorino & uender mille uolte & baractare lopuo a suo uoler sera & mactino se tu tileghi qui non tipuoi sciorre siche per mio consiglio non la torre

Et se tu pur deliberi uolerla & tu tabbatta bene che incredibile di parentado & gran dota con ella & con tucte le parte che possibile se tu uorrai hauer pace con ella esser ticonuerra molto arrendibile per hauer pace con la donna tua tifarai seruo della gente sua

Tu non harai a contentar pur una ma lasuocera tua & le sorelle della tua dona & tua madr importuna a te farassi con mille nouelle per esfer poi tenuta da ognuna amoreuole suocera da quelle & piu che laltre tifara stranezze per dimostrare alla nuora carezze

Se la tua donna hara padre o fratelli o carnal 10 cugin 10 niun parente se di niente tirichieggon quelli & che tu non gliserua pienamente dira che tu non degni di uedelli & che non glihabbi a capital niente elsimigliante & peggio a tua farae & lor nimica & tua diuenterae

che per lutile tuo ben ticonsiglia se parla contra allei mortal nimico se loriputa 1 & borbocta & bisbiglia & non istima te ne lui un fico anzi risponde & gonfiando leciglia & per amore di lei tu lasci lui & pero non latorre credi a costui

Se tu lharai & non facci figluoli tisapra dire che tu non sia da nulla & per leuarsi dal cuore simil duoli con altri che con teco sitrastulla cố mille inganni & cố mille lacciuoli & sempre pare allei esser fanciulla perche selemanchasse quel marito la no uuol parer uechia a niun partito

Se tu latogli & per disauentura ella meni figluoli in quantita tiparra una cola atroce & scura quanto per questo timolestera dicendo chi sare stata alla dura quanto sono io in questa aduersita qual fante qual schiaua o qual amica sopporterebbe mai tanta fatica

Io tho condocto fi bella brigata che una reina douerresti farmi & peggio chuna schiaua son tractata non tiuergogni tu coli mandarmi se tu nonla contenti indiauolata istara sempre & pero meglio parmi amico se non uuoi far mille morte non ticondurre a coli facte forte

Se tu la togli & tu nhabbi figluoli femmine o maschi & tu ueda lor male tu nharai tanta pena & tanti duoli che mai in uita nhauesti altri tale & spender ticonuien più che no suoli & sissimuoiono non e duolo equale simile a quello & pero ti conforto che tu non ticonduca a si malporto

Et f tu hai figluol che sien captiui quanti dolori & pensier ti daranno & uorrestigli hauer morti & non uiui ma per tua penitentia uiueranno parra millanni allor che Dio tipriui di uita per mandare a saccomanno la roba che per loro raguni & serri pero se tu latoi par che tu erri

Et se tu hai figluoli & tu gliamogli di pochi mesi che Iharan menata uorrannosi partire & che tu spogli la casa tua che ei si bene adornata a'tuo dispecto conuien che tu uogli in tua uecchiezza in uita disperata ti truoui , per hauer uoluto moglie pero el macto ciascun che ne toglie

Se hai figluoli & hai qualche fanciulla Dolce marito cara compagnia inanzi che tu lhabbi maritata se infino a qui no hai pensato a nulla tidara che pensare ogni giornata chi nha qualchuna mai no si trastulla infino a tanto che lhabbi allogata & se laluoga male gran duolo ei qllo & pero non latorre figluol mio bello

Se tu dicessi io uo moglie pigliare per non hauer a stare in adultero sappi che molto piu sipuo peccare con lasua donna sendo a tal mistero che con quelle daltrui non sipuo fare cosi commodamente ilsuo pensiero & meglio el fare un peccato che cento & pero non latorre de sia contento

esare meglio che tu fussi malato con tucta latua casa & tucti efigli tanti sergenti uuole da ogni lato & non lebasta lefanti & famigli chella uuol tudo quanto eluicinato elparentado & medici & confecti the sipossino hauer che sien perfecti Et in pocho tempo tiuerra a disfare & se non fai cosi tifa uergogna dira che tu non lhabbia a capitare & che lamente tua brama & agogna dinanzi a te potertela leuare ma per dispecto tuo senza menzogna uiuera piu di te per tuo tormento & pero non la torre de sie contento

Su tu hai donna & trouiti amalato subitamente ella fa suo disegno & finalmente ella tifa spacciato & co sua arte& suo maluagio ingegno comincia a rassectare & ha trouato se ue oro l'argento lo soctil pegno & ogni cosa in camera nasconde & poi fa gliocchi fua parer dua grode

come tisenti tu? de sie contento dacconciare itua facti: & tucta uia tipriegha che tu facci testamento lasciami almancho la camera mia oltra la dota con cioche ue drento & facto iltestamento non gli duole & stia egli a suo modo sia che uvole

Et millanni gli par tu sia sepolto gdella ha ben acconcio il paneruzolo & innanzi che tu muoia ellha ritolto nuouo marito & serbali quel gruzolo o que cenesono che hanno gia colto tucto lagresto infino a un minnzolo questo el lamor chella porta almarito & pero non latorre a gnun partito

Se tu hai donna & qualche mal lapigli Et se tu manchi & lascila per guida de suo figluoli : ella ha oppinione di saper fare & di nessun si fida & fa cio chella fa contra ragione hora uo ben che di questo tu rida chel suo ceruello es come ilcalabrone gdo in un luogo tu louien serrando sempre saggira dintorno ronzando

Coli fa ilsuo cernello perche glie poco Et se tu dai alsuo dire audienza comella muoue ilcapo esidiguaza & tien sempre la casa in guerra enfoco & per non nulla adopera lamaza & spesso dice che mutera loco & che senuscira labeltia paza & se ue nulla da menar lemani ruba efigluoli & portalo alli strani

11¢

re

ogna

Zogna

nto

ento

ato

10

to

ingegno

Mato

egno

la grode

de

nto

a uia

nto

mia

ento

luole

nuole

ruzolo

ritolto

gruzolo

colto

nzolo

marito

rtito

ida

ione

ne da

brone

ando

ando

Questo no uien se non da poco amore & men ceruello & manco tenereza pero fiuuol lasciarle in grade honore dona & madona be morbida & meza & dota sopra dota: ma lerrore per certo fa che suo figluoli apreza lefan larghe coregge dellaltrui & pero non la torre credi a costui

Se tu la togli & sie rustica o bella & che tauengha per la tua sciagura che tu guardassi altra dona che quella esare meglio in una sepultura esser uiuo sepolto i che con ella hauere a stare in uita tanto obscura che non el fiera si aspra & ritrosa strana quanto lafemina gelosa

Esare meglio habitar nellinferno con diauoli con draghi scatenati che effer di tal femina in gouerno o poueri mariti isuenturati non son tal pene gia nel foco eterno gte han coloro che son si tormentati chi lha bructa & gelosa non si dolgha pero configlio te che non ne tolgha

Se tu la togli & ella siadapoco Se tu la togli ella non sappi fare & nouelliera & poco sale in zuccha benche communemente in ogni loco cosi sono a uinegia a Roma & lucca fa coto distar sempre in guerra enfoco la non si uede mai satia ne stuccha di cicalare: & stu non le dai fede che tu attenda adunaltra ella si crede

a non hauer mai pace taparecchi & converrati hauer gran patienza & chiuder gliochi & turarti gliorechi & pero figluol mio habbi auertenza in queste cose fa che tu tispecchi che tal mercatantia non sipuo uédere & el moneta che non sipuo spendere

Se tu latogli & sia di parentado alquanto piu di te tu se spacciato che te ne gnun de tua glifia a grado & pare ognun gliputa in ogni lato a tute lhore i non dico dico di rado thara lorigin fua rimprouerato & stima tanto se che te annulla pero non torre ne donna ne fanciulla

Se pur tu midicessi io non so fare nulla per casa: & se pure io facessi non et honore a uoler solo stare io ticonsiglierei che tu tenessi fante o famigli & darli tal salare che ti seruissi di cio che uolessi & a tua posta glipuoi mandar uia & non la donna che ei gran ricadia

Se tu dicessi io nepigliero una che sapra ben cucire & ben tagliare sella sara dassai ella fia importuna & sempre mai thara a rimprouerare se ti racconcera cosa nessuna mille cazuole tele conuien dare p sei quattrini charesti speso altroue & costeratti piu di dicianoue

uorra parere piu che laltre dassai & sempre fia sollecita alrubare danari & cose: & non tene auedrai & dara a fare altrui & uuol pagare poi dice hauer factella sempre mai & tu per hauer pace chiudi gliocchi o quanti cenesono di questi sciocchi

Vedi figluolo se pur tu la torrai della Et fanno bionde di molte ragioni perche tu intenda lalor conditione non il perar di contentarla maio che tu saresti in falsa oppinione & mille uolte anchor maladirai chi telha decte & chi nefu cagione & chi ledette lapoppa elbaptesimo cosi maladirai poi te medesimo

Se latoi magra le comun graticcio nellecto pare un facco di canocchi & ruuida che par chabbi ilciliccio & pero figluol mio apri ben gliocchi & selle grassa ella sa dun forticcio comuna cocitura di finocchi & di state & di uerno alsole alrezo per chella suda sa sempre di lezo

Oltra di questo ce unaltra parte dellaqual no tho anchora apto bocca benche non basterebbe mille carte uolendo chogni cosa fusse tocca delle bructure che portano sparte fopra lalor persona uana & sciocca ma pur di tante io nediro parecchi matie q saldo almio parlar gliorecchi

Principalmente per fare ecapelli crescer per tucto con poco interuallo & fargli rilucenti biondi & belli usano spesso del crin del cauallo mele stillato & draganti tra quelli zolfo stillato del nero & del giallo col grasso della serpe ungano spesso lacoda che ilcapel non uengha fesso

Et acqua gromma con lacqua di mezo & allume di feccia & trementina che gettan tucte queste cose un lezo cosi ilsien greco & la zuccha marina per esfer bionde non istanno alrezo ma sempre alsol da sera & da mattina & fanno lor ghusciate & lor biute ma non uoglion allhora effer uedute

per fare biondi icapelli in ogni lato & cost usano di uari saponi ma fopra tucti ilbuon sapon curato & perche uarie fon loppinioni in uari modi lhanno translatato chognuna uuol hauere bionda lacima & duna bella coda fanno stima

Se tu uedessi una donna per casa quadella el sconcia & no el rassectata le uerde & gialla & el pelata & rafa che pare una uersiera schatenata & mille ampolle & cartoccini & uafa hara dintorno pien dacqua stillata dalla cintura infu sispoglia & sbraccia per poter bene intonicar lafaccia

Prima che si comincino a lisciare per fare lacarne rugiadosa & fresca usano spesse uolte mastichare mandorle amare o noccioli di pescha con acqua di pan cocto usan lauare eluiso elcollo et tucta la uentresca et poi lultima cofa chella truoua per far rilucer toglie albume dhuoua

Per non eiser ueduta ella si serra in luogo chaltri non leuada appresso quante uolte sei mio parlar non erra nho gia uedute rinchiuse nel cesso che tanto glialtri puzi fan lor guerra chelle non san conoscer per se stesso di tanti puzi qual si sie ilmaggiore et quel del cesso par loro elminore

> Cominciafra pelare con lemollette prima le ciglia et poi le porcellane et quando ellha pelato ella uimecte sangue di pipistrello perche eglihane quelle puncture riserrate et strecte et sa lecarne calue et di pel uane done quel fangue toccha nessun pelo mai piu ui nasce o per caldo o p gelo

In certi luoghi fan con lorpimento Acqua di pine et sugo di limoni et uerderame insieme mescolato chel far con lemollette es troppo fteto et lascian de peluzi in qualche lato doue non hanno peli allhor talento delle pecchie arfe pogono in quel lato da porre et da leuare hanno rimedio ma esarebbe a raccotarlo un tedio

ilato

urato

071

la lacima

ma

ala affectata

& rafa

nata

ni & uala

tillata

Coraccia S

accia

are fresca

e

li pelcha

lavare

tresca

loua

dhuoua

ppresso

ion erra

cesso

guerra

e Itello

giore

inore

lette

llane

imede

eglihane

trecte

ane

un pelo

pgelo

Lhanno dintorno alberelli et ampolle Anchora miresta qualche cosa a dire tucti differentiate di piu cose qual et asciutto qual morbido o molle et paion lor tucte gemme pretiose et non si ueghon mai satie o satolle di tucte queste cose fastidiose canfora con borace et fior di preta che gonfia iluifo che par la cometa

Salgemmo et ariento solimato Per parer belle fuori al paragone et ariento concio et lauatura falnitro et sal di uetro mescolato et ariento uiuo oltra misura et biacca alexandrina a gran mercato et biacca cruda et biacca che si cura et allume perfecto di roccho arfo che sempre nhano sopra iluiso sparso

Allume zuccherino et loscagluolo Lepaiono a uederle perla uia et allume di piuma et del gentile et babagello et giglio co ghiaggiuolo et lacte dasina che ei cosa soctile pezecta di leuante che un lenzuolo non basterebbe loro se fusse uile et rafano et uerzino et acqua grana che non nebasterebbe una fontana

Et gichero stillato et frassinella et acqua di uitalbe et fior di faue et fiori di ginestra et terzanella di fior di matreselua che e suaue a leuar le lentigine con quella les so et cost ogni panno duro et graue on et acqua di sambuco et di rouistico che quel che letrouo fu ben sophistico

acqua di fior daranci et porcellette delle marine et di piu conditioni quale stillata et qual pesta si mecte ful uiso di que pessimi demoni et tute queste cose che tho decte gdo fanno accociare tucte ladoprono o guarda di che merda lesicuoprono

mentre chio dico par chio mirameti non so come elle posson sofferire ql che ladoprano p fare bianchi edeti corno di cerbio et acqua da partire coralli pesti et piu carboni spenti et matto pesto, pomice et piu poluer chogni bructura fan da lor dissoluere

fotto lor ueli et ricci et sciugatoi lefanno stufe et lor fomentatione certi bagnuoli et piu scorticatoi. che a dirlo sare gran confusione et pero guarda come tu latoi ma bene el macto chi presta lor fede che glie ilcontrario di cioche fiuede

angeli proprio giu dal ciel discest et poi in casa par che ognuna sia diauoli iscatenati dira accesi in chiesa trecche perla fede mia capre in un orto et per tucti epaelt nellecto non sipuo star loro appresso che lesan di zubetto come un cesso

La femmina e si falsa et si astuta chella auanza ogni diauol di malitia et mille uolte in un hora fi muta piena dinganni dira et di nequitia et per niente in un puncto el perduta lafua beniuolentia et fua amicitia et per non nulla elmarito nimica fiche di torla nonti dar fatica

I mile il Songglio delle donne. Per Bernardo Giamburlari,

merquale fon in si dolce aberinto faresti mille pezzi & mille stracci di questo tuo tractato qui distincto non creder che per questo tu micacci anzi son più che mai nel core acceso di tor per dona quella che mha preso

Non midir piu di loro acconciatura A Secondo elgrado tuo tienla uestita non biasimar chi mipuo far contento che col tuo dire non mifarai paura & non crederro tudo quel chio sento ma come dice lasacra scriptura che la donna fu proprio ilfondameto della nostra salute : che damnati erauam tucti : et per lei fian faluati

Oltra di questo comanda la chiesa per sacramento ilsancto matrimonio siche per non hauer lachiesa offesa a questo puncto uoglio esfere idonio se tu credessi tormi dallimpresa reputerei che tu fussi ildemonio tanto lespregi & uilipendi & biasimi ch par cotra dilor tu scoppi et spasimi

Anzi chi no to donna uiue et stenta Se pur di torla ticonteterai comuna bestia et mai si uede pieno et di nessuna cosa si contenta et pasce ilcorpo et laima di ueneno et pero Siluio uo che tu confenta che ladona el dellhuo timone et freno siche sendo disposto di uolerla dimmi che modo iho a tener con ella

Figluolo poi che tu se deliberato Et conservati questo alla memoria di uoler uender latua libertade a me nencresce et hotti amaestrato del uero i credendo fare gran caritade tu non conosci eltuo felice stato ma tu ilconoscerai come gliaccade che con tuo danno ne uedrai laproua ma ilpentir tardi mai a nessun gioua

iluio se tu fussi in questi lacci Tu entri in un diserto pien di spine et credi entrar nel paradiso eterno questo dolce principio innanzi alfine tiparra uie piu aspro che linferno ma se tu uuoi sentir men discipline dal mio uoler ne che tu mhabbi uinto fegui ilcossglio et tie questo gouerno principalmente se tu uuoi honore tien latua donna sempre con timore

> chelia possa con laltre comparire et fa chella sie in casa reuerita si come donna da chi lha a servire ma non uoler chella sia tanta ardita che del comando tuo ladebba uscire fa che tu sia ilperno et lacolonna di casa tua et sia huomo et non dona

Non la lasciar mai uincere una pruoua fa sempre che latua resti disopra et se tu uedi pur chella si muoua contro alla uoglia tua : et tu adopra lhumilta tua: et se non si ritruoua latua uelocita et fia buonopra che labestia si doma con los prone et ladonna diuersa col bastone

fa che tu uoglia iltuo honor difedere del uin di casa non tiguastar mai so che p discretion tu debbi intédere figluol sie sauio et se cosi farai non fia nessun che tipossa riprendere et tieni amente quelche da me odi tu farai ilprimo se tu tenelodi

se pur di torla tu pigli partito se uuoi di tale impresa hauer uictoria fa chella sia ladona et tu ilmarito et fella ha ilcapo pie di uanagloria non seguitare suo bestiale appetito pensa albisogno tuo come prudente che chi tosto erra abellagio sipente

Finisce il Sonaglio delle donne. Per Bernardo Giamburlari.

pine erno zi alfine erno cipline Bouerno onore n timore restita parire rita leruire nta ardita oba uscire lonna non dona na pruoua fopra muoua tu adopta ritruoua pra fprone one or difedere ar mai n intédere irai riprendere a me odi odi moria ito er victoria narito agloria ppetito rudente ipente







































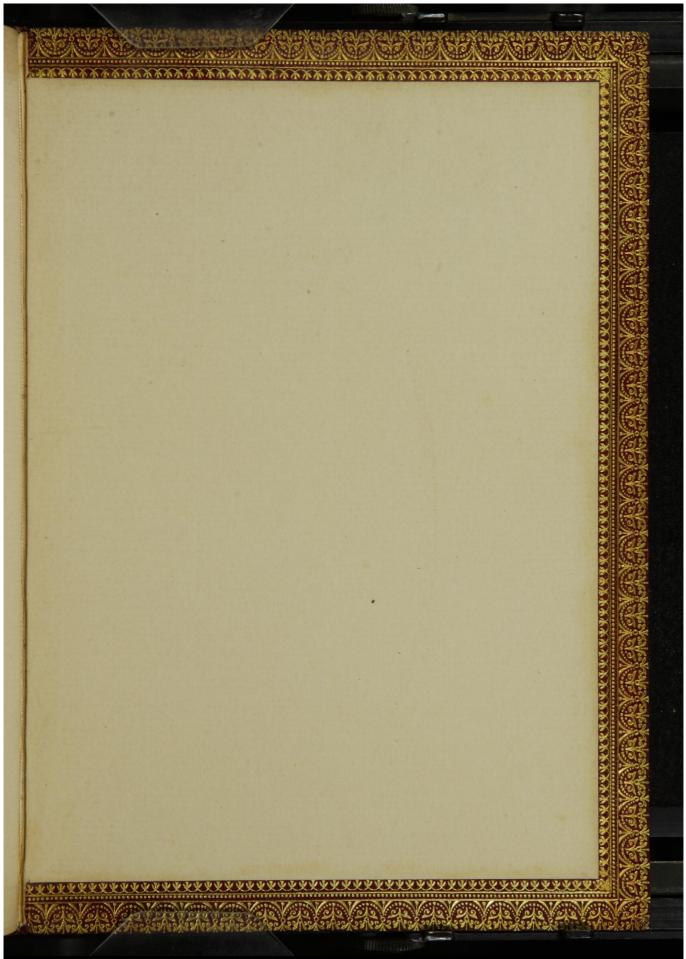